Biblioteca Seminario di Pordenone

S.L.

080

MIS

159\18

### CHRONICON

## SPILIMBERGENSE

NUNC PRIMUM
IN LUCEM EDITUM

UTINI
EX TYP. TURCHETTO
1856

Biblioteca Seminario di Pordenone S.L. 080 MIS

159\18

## **CHRONICON**

# SPILIMBERGENSE

NUNC PRIMUM

IN LUCEM EDITUM







UTINI
EX TYP. TURCHETTO
1856.

#### ANTELOGIUM.

In pervetusto Ecclesiae Spilimbergensis Codice P. Johannes - Dominicas Ongaro (nomen eruditis nostris hand novum) nonnutte jam din invenit quae characteribus variis et rudi calamo exarata et nativo quodam sermone qui nullo unquam honestatur, si veritatem dempseris, ornamento, a pluribus ignotisque auctoribus, coavis tamen, exposita, ad Forojuliensem Historiam referebantur.

In nostrarum antiquitatum studio ille apprime versatus, reliquias illas veteris ævi hine atque illine sparsas, veluti antiquæ nostræ magnitudinis fragmina, devota legens manu et fovens amplexu, sensum, inextricabilibus aut semirutis subterlabentem signis, et intercisis vocibus loquacem naviter rimatus excerpsit, verbisque provectioribus mansurum circumsepsit. Verum morte interceptus, opus illud laboriosum, et facti memoriam, et spem

Abstulit atra dies et funere mersit acerbo!

Forte tamen cum mihi talia percontanti in bibliotheca Fontaniniana S. Danielis Apographum illud se videndum nuper obtulisset, notas illas memoriales meliori fato dignas, ab oblivionis pulvere educendas censui, easque nunc in unum corpus redactas, et juxta temporum seriem digestas, sub titulo quem fronte gerunt patriæ historiæ cultoribus, ut sertum variis pictisque flosculis intertextum, reverenter offero et commendo.

P. J. BIANCHI

Anno Domini Mccxxx. Tartari intraverunt Hungariam octavo kalendas Aprilis, et in codem anno sol obscuratus est, et tenebre facte sunt super universam terram in festo S. Michaelis.

Anno Domini Mccux. Migravit ad Dominum potens D. Ezelinus de

Romano.

Anno Domini Mccuxvii. Gregorius Patriarcha captus a Comite Alberto;

et Mcclxix mortuus est idem D. Patriarcha.

Anno Domini Mcclxxiv. Venit D. Raymundus Patriarcha in Forojulio. Anno Domini Mcclxxxix. Destructa est civitas per D. Patriarcham Raymundum, et Veneti fugierunt.

Anno Domini Mccxcix. Mortuus est D. Patriarcha Raymundus die

lune vu. exeunte Februario.

Anno Domini Mccxcix. die octavo exeunte Junio fuit electio facta in D. Ducem Polonie in .... per D. Bonifacium Pontificem, et ipsa die dedit Patriarchatum D. Petro Gere Archiepiscopo Capue, et venit in Forojulio octavo exeunte Septembri.

Anno Mccc. Habuit idem D. Patriarcha vuerram cum D. Comite Goritie et D. Gerardo de Camino, quia ipse D. Gerardus acceperat Terram

de Sacilo.

Mccci. Die .... exeunte Februario mortuus est idem D. Petrus Patriarcha. Anno Domini Mcccn. Factus est D. Ottobonus Patriarcha, et D. Paganus factus est Episcopus Padue, et expulsus est D .... Capitaneus de Mediolano, et introducti illi de la Turre. Et Carolus Rex sine causa intravit Florentiam, et expulsi sunt illi de .... et destructa est quasi finaliter Florentia. Et idem D. Ottobonus venit in Foroiulio die Martis xiv Augusti, et eodem anno data fuit Collecta xx solidorum pro quolibet manso sentato, et pro qualibet rota molendini, de gratia speciali et non de jure.

Mcccui. die sabbati xiii. exeunte Octobrio. Tergestini intersecerunt i). Dyethalmum de Duino, illum de Vinchestayno et alios xviii. de Nobilibus Carinthie et quamplures alios; et intersecerunt et acceperunt arma et equos

numero Cin. Mccciv. Indictione secunda, die xu. intrante Februario. Misit D. Ottobonus Patriarcha suos Ambaxiatores ad D. Benedictum summum Pontificem super facto questionis vertentis inter ipsum et Dominos Duces Carinthie, et ipsum Patriarcham et Venetos pro facto Istrie: et isti fuerunt Legati D. Henricus de Pramperch, D. Manfredus de Porcileis et D. Petrus de Utino.

1950. in 2. It se mining se Sur mes I. Pater. Bostom.

July for and and and a garage of a friend or of formation of another combined with the same with the service of the formation of the forma

Affice completo Gratta & (Mgs ogelial Organi wello

" - rice to well me interior").

Exillique fuernet mortai seventi part numero contain hadinty primitia sorum inifa at ari corum importan per un licros sola monicar ad despection. Post has pound alique de turlanis numero XVI sevent ad mortanis inventos auceptos corum anicos et affing, et interferia hunt mortanis inventos auceptos corum anicos et affing, et interferia hunt servinos inventos auceptos corum anicos et affing, et interferia hunt servinos ficamentos que produce presente anicos en frances primitas propueras corum on fracum seine examinado producem disere, dicentidos sprintes producem directo enchas sutas mulacant municant municipas has a qui rectant mulacare unchas sutas, mulacant municipas has.

MECC LA XX. 28.

Mccciv. Indictione secunda in mense Madii. D. Walterpertoldus filius D. Johannis de Zuccula cepit edificare . . . circhum de Spegnimbergo.

Mccciv. Orta est vuerra inter Venetos et Paduanos occasione salinarum, et interfecti fuerunt multi ex utraque parte, et in Mcccv facta est pax inter eos.

Mccerv. Renovavit frater Johannes Ecclesiam S. Johannis de Heremith. Mcceviii. In mense Madio D. Walterpertoldus, D. Heynricus de Prampergo et D. Odoricus de Cucanea violenter intraverunt Cividatum, et acceperunt portas, sed eas non potuerunt obtinere, nam interfecti fuerunt per

Civitatenses duo ex ... eorum, alii autem expulsi sunt de Terra.

Mcccix. Indictione septima, in mense Februarii. D. Patriarcha Ottobonus et illi de Stumberch obsederunt Zucculam: et sub eodem millesimo, in mense Martii venit D. Rizzardus in Forojulio, et accepit curtinam de Casteglons, et combussit eam. Et D. Heynricus de Prampergo atque D. Odoricus de Cucanca, qui erant eum eo, secerunt turrim presate curtine dirui. Postea venerunt ad S. Danielem et combusserunt curtinam dicte ville, et spoliaverunt totam villam predictam. Inde quidem recesserunt, et iverunt Sedeglanum et Gradiscam et combusserunt curtinas predictarum villarum, et destruxerunt turrim Sedeglani, et spoliaverunt predictas villas; et alias curtinas plures destruxerunt per Forumjulii: ita curtina Urzinici Valeriani, et postea recessit, et ivit Tervisium.

Eodem millesimo et indictione, die primo Aprilis. D. Heynricus de Prampergo et D. Walterpertoldus de Spegnimbergo cum gente Fane iverunt Maniacum et combusserunt villam ejus. Et cum esset illic Comes Montispacis aggressus fuit eos, et interfecit ex ipsis circa quadraginta. Reliqui autem capti fuerunt, exceptis paucis qui fugierunt cum D. Walterpertoldo ad Montemregalem. Et tunc fuit captus supradictus D. Heynricus de Prampergo et ductus fuit Utinum, et tormentatus fuit; qui in fine in die tertia decollatus est ex precepto D. Patriarche Ottoboni regentis Ec-

clesiam Aquilegensem.

Eodem millesimo et Indictione, in mense Madio. Venit iterum D. Bizzardus in Forojulio cum D. Comite Goritie, et combusserunt Ecclesiam S. Marie Longe in qua combusti sunt multi homines et mulieres. Qua facto, iverunt Sacilettum, et acceperunt eum, atque diruerunt. Posteaque venerunt ad S. Vitum, et obsederunt eum; ubi existentibus; D. Walterpertoldus de Spegnimbergo cepit quemdam nepotem Fratris Alberti Capitaneum Portusgruarii qui volebat ..... dictum Castrum, jet fecit eum suspendi. Sed in fine post xx. dies vel circa acceperunt eum. Et illis diebus cum reepissent Sacilettum, Barbanici venerunt in Forojulio et ob eorum metum D. Patriarcha fugiit de Forojulio, et ivit ad Legatum, qui morabatur Bononie.

Anno Domini McccxxxvIII. Infra octavam Assumptionis Sancte Marie incepit maxima Locustarum multitudo, et venit tribus annis successive ita destruentium Forumjulium, Terram Theotonicam, Lombardiam, et quam-

plures alias mundi partes.

Anno Domini McccxxIII. Indictione XI die XIII mensis Julii. Cum potens et Nobilis miles D. Bartholomeus de Spegnimbergo ad loquendum D. Ubertino de Carraria Paduam pergeret, ad hospitandum Pratam pervenit cum D. Fedrigino de la Turre et sua comitiva. Hospitabatur in domo Tristani, ubi summo mane in aurora diei per Biachinum de Porcileis ejusque fratrem Luchinum est solus, in duployde sindonis, de toro surgens crudetiter interemptus, modo sicario atque falso: ductus tamen Spegnimbergum et ibidem sepultus.

McccxLvi. Magna fuit fames per universum orbem, et perduravit per

duos annos et ultra.

Anno Domini McccxLvIII. Rex Hungarie ivit Aquilegiam transiens per Forumjulium, manens quoque in Civitate Austrie et in Utino; et sic recessit, et inde reversus est tempore Epidemie carbuncularie.

MCCCXLIX. Indictione prima. In Conversione S. Pauli factus est terre-

motus magnus per universum orbem.

Eodem millesimo magna affuit mortalitas propter morbum glanzarum

per universum orbem, et propter sputationem sanguinis.

Mcccxlix. Venerabilis Pater D. Guido Cardinalis Legatus D. Pape transivit per Forumjulium, et ivit Hungariam, et reversus est, et hospitatus

in Spegnimbergo.

Anno Domini Mccexux. Indictione secunda, die ... mensis ... D. Comes Goritie et Tyrolis venit in Forojulio tamquam Advocatus Ecclesie Aquilegensis cum magna gentium comitiva, eo quod Patriarcha Bertrandus cum illis de Savorgnano et Commune Utini tenebat rationes Nobilium virorum de Forojulio: et cum D. Comite Heynrico Nobilis vir D. Johannes Franciscus de Castello Propeti, D. Hermacoras de la Turre de Castellutto, D. Biachinus de Porcileis, Commune Portusnaonis, illi de Prata et de Brugnara, illi de Civitate Austrie, totumque Commune, et D. Walterpertoldus et Heynricus fratres de Spegnimbergo, et illi de Villalta omnes cum exfortio suo in campania ... usque ad ultimum diem Octobris, et donec steterunt, ceperunt .... Faganeam, et S. Danielem, et Bujam, et Tricesimum per vim. Item ceperunt D. Symonem de Valvesono, D... filium Hectoris ... et alios quamplures de Utino propter bellum, et fregerunt rugias Utini. Item iverunt Glemonam, et ibi steterunt per octo dies. Et habito Tricesimo, steterunt in campania per duos dies. Postmedum recesserunt a campania propter malum tempus, et Legatus inter Comitem Goritie et Patriarcham fecit treguas die secundo Novembris eodem millesimo. Et illi de Tricano, de Cavoriacho, illi de Murutio, illi de Colloreto, illi de Sosimbergo amnes cum suo exfortio fuerunt cum D. Comite in ejus subsidium.

Mcccl. Indictione tertia. Innovata et celebrata fuit indulgentia generalis

per summum Pontificem.

Mccca. Iterum affuit mortalitas magna propter sputum sanguinis.

Eodem millesimo Utinenses adepti sunt Faganeam et S. Danielem, Murutium, Pers et Tricesimum, et desecerunt et destruxerunt Susans de mense Aprilis. Item de mense Maii acceperunt Curtinam Flambri. Item de mense Madii D. Biachinus de Porcileis Capitaneus Portusnaonis cum subsidio Dominorum de Spegnimbergo accepit Turrim. Item de mense Maii Utinenses ceperunt Bujam propter famem cum Commune Glemone et ceteris Communitatibus.

Mcccr. Indictione tertia, die sexta Junii, die Dominico. D. Patriarcha Bertrandus Aquilegensis una cum D. ... D. Hermano de Carnea, ac cum D. Gerardo de Cucanea veniens de Sacilo et ipsorum gentium magna comitiva, intendebat Utinum pertransire. Quare Domini de Spegnimbergo, videlicet D. Heynricus, misit gentes quas habebat in Spegnimbergo extra, et eos ut defenderent que .... in Spegnimbergo, violenter debellaverunt Patriarcham et totam eorum comitivam. Et in debellatione illa mortuus fuit Patriarcha, et capti fuerunt Domini Federicus et Gerardus predicti, et quidam filius D. Gerardi et alii quamplures Utinenses, et quasi omnes ... in bello, et percussi. Patriarcha tamen ductus per hominem de Spegnimbergo Utinum fuit, et ibi sepultus per Utinenses. Reliqui alii captivi ducti fuerunt Spegnimbergum. Hec autem debellatio fuit facta in campania Richenveld, que distat a Spegnimbergo tribus milliaribus.

Eo millesimo pauco tempore post dictam debellationem et successum D. Albertus Dux Austrie misit magnam quantitatem gentium in Forojulii, et D. Ulricum de Walse in Mareschallum esercitus, et Dominos Federicum et Conradum de Ovenstein. Et fuerunt, ut dicebatur, ultra xu millia equites; et de mense Julii ejusdem anni Utinum, Glemona, Carnea, Venzonum

et S. Daniel se dederunt illis gentibus.

Eo millesimo de mense Augusti. D. Dux personaliter venit in Forumjulium et resedit in Avenzono, et stetit per octo dies, et dum stetit fecit fieri treguas inter Nobiles Forijulii per omnes usque ad unum mensem successivum post adventum Patriarche, donec forent in concordio. Et tunc omnes Nobiles Forijulii juraverunt habere treguas firmas usque ad terminum positum, et quod si per aliquem tregue frangerentur, omnes Nobiles alii teneantur ipsum qui frangeret offendere. Et hiis actis, D. Comes Goritie remansit super hiis que adeptus fuit, et D. Dux super hiis que adeptus suit, et D. Comes debet tenere jus de servitoribus suis. et D. Dux de servitoribus suis. Item dum D. Dux stetit in Avenzono, Glemonenses dederunt D. Duci turrim et castrum Glemone.

Anno Dominice Nativitatis Mcccli. Indictione iv die xvin intrante mense Madii. Reverendus in Christo Pater et Dominus D. Nicolaus filius q. D. Regis Johannis, et frater D. Karuli, Dei gratia S. Sedis Aqui-

legensis Patriarcha, hospitatus fuit in Glemona. Anno Dominice Nativitatis Mcccli die xi intrante mense Octubris. Reverendus Pater et Dominus D. Nicolaus Dei gratia S. Sedis Aquilegensis Patriarcha cum gente D. Comitis Goritie et Castellanis Forojuliensibus exterminaverunt et per terram dejecerunt Castrum Propeti cum examine belligero gentis armigere.

Sub prelibato Mcccu. In vigilia S. Martini videlicet x Novembris. Nobiles milites ac viri Domini Hendricus de Walse et Conradus de Wvenstayno cum multa alia comitiva Theotonicorum et cum g, m Dresset cum Simone de Valvasono fuerunt hospitati in Spegnimbergo; et in die S. Martini iverunt ad Portumnaonis, et presentaverunt monetam suam Biaquino de Porcileis, et ille renuit illam accipere. Et demum reversi sunt in Hostaricum ad D. Ducem ad faciendum sibi relationem sue delegationis.

Sub prelibato Mcocli. In festo S. Andree, videlicet ultimo Novembris. Mareschallus D. Nicolai Patriarche Aquilegensis cepit in Caprolis D. Johannem Franciscum de Castello Propeti, et Porpetum filium dicti D. Johannis Francisci, et unum alium juvenem. Et fregit dictus D. Mareschallus hospitium ubi erat dictus D. Johannes Franciscus, et ibi eum cepit cum dicto suo filio, et eos cepit in toro. Et die Veneris sequenti dictum festum S. Andree conducti fuerunt in Utinum ad dictum D. Patriarcham, et die Sabbati sequenti, videlicet tertio die Decembris, dictus D. Johannes Franciscus abrasus fuit caput, et indutus de bruno, et amputatum fuit sibi caput, et positum caput super unam lanceam de cavallo et portatum circumquaque per Terram Utini, et postmodum positum supra portam qua itur in castrum Utini. Et predicto die Sabathi, videlicet tertio Decembris, cepit D. Patriarcha D. Armanum de Carnea et silium ejus, et fratrem dicti D. Arma-

ni, et eos posuit in suis carceribus.

Sub prelibato Meccui die Veneris, videlicet xvi die Decembris prefatus D. Patriarcha Nicolaus secit amputare caput D. Rizzardo de Varmo in Utino, et die Sabathi sequenti xvii memorati mensis Decembris fecit decapitare etiam D. Armanum de Carnea.

MCCCLII. De mense Januarii, disrupit, seu per terram proicere secit D. Patriarcha Nicolaus castrum Tarcenti inferioris; et de mense Februarii subsequentis fecit dictus Patriarcha deicere castrum Tarcenti superioris.

Mcccin. D. Patriarcha disrupit portam castri de Melso D. Durinchi et

Bossi et fratrum dicti Bossi die xv Martii.

Millesimo predicto die xxv Martii. Mutilatum fuit caput D. Symoni de Castillerio, et lapides dicti castri conducti in Utinum in utilitatem Terre Utini.

Item die xxiv Maii. D. Patriarcha Nicolaus accepit castrum Sophumbergi in se, et suspendit D. Haynricum, et de dicto castro expulit Consortes

Predicto millesimo die viu Junii. Ambaxiatores de Florentia, de Perusia dieti D. Haynrici. et Senensium, volentes ire ad D. Karolum Imperatorem, cum eorum comitiva hospitati fuerunt in Spegnimbergo, et secum erat D. Jacobus Maroel

Marischalchus D. Patriarche.

Mcccin die xvi Junii. Ille miles de Wuaysinicho cum maxima comitiva belligera gentis armigere venit in villa Curienaonis in hospitio, occasione recipiendi Terram Portusnaonis de mandato D. Ducis Hostarichi. Millesimo predicto die xvIII Junii. Biaquinus de Porcileis dedit Ter-

ram Portusnaonis illi Domino de Wuasynich. Eodem millesimo die xv Octobris. Dictus D. Biaquinus per illum de Wuaysinich cum sua comitiva dicti D. Biaquini extra Terram Portusnaonis depulsus fuit, et capti suerunt tresdecim proditores volentes prodere Terram, inter quos fuit.... Pardilinus, et filius, et Zanuttus q. Petri de Zerneo, et quamplures alii. Expulso Procuste Portusnaonis, dominium habitale est gratiose collatum Ovenstaynensi hero ab Austrensi Duce.

Anno Dominice Nativitatis Mccclu. Natus fuit Winceslaus filius D. Pertoldi in sesto omnium Sanctorum, scilicet primo die Novembris, et octavo die Micti mensis haptizatus fuit per D. Fratrem Petrum Episcopum Concordiensem, quem in brachio tenuit Reverendus Pater et Dominus D. Nicolaus Patriarca Aquilegensis, et Comes de Littembergo, et D. Cunz miles,

et ... quamplures alii familiares dicti D. Patriarche. Anno Domini Mcccun. Indictione quinta die xui mensis Decembris, scilicet in festo S. Lucie Rome fuerunt multa miracula scilicet fulgura et tonitrua. Inter alia dederunt fulgura in turre S. Petri et destruxerunt totam turrem, et campanas fregerunt, et destruxerunt et combusserunt ex

X Anno Nativitatis Dominice Mccclin. Indictione vi die xiv intrante mense Aprilis. Antonius filius D. Hendrici baptizatus fuit per Venerabilem divina potentia. Patrem et D. Petrum Dei gratia Episcopum Concordiensem, et Nicolussius filius dicti D. Hendrici designatus fuit clericus ad primam Tonsuram per

dictum D. Episcopum in Spegnimbergo.

Mcccim. Indictione vi. Die primo Junii. D. Federicus de Portis duclus fuit per Terram Ulini super unum currum tanaglando omnia membra ejus. Et fuit ligatus al duos equos, et fuit squartatus in quatuor partes. Et caput ejus suit positum super unam lanceam et super berlinam, et tunc divisum in quatuor partes, et singula pars ejus fuit posita super quatuor portas Utini, et tunc deinde suerunt ille quatuor partes supposite supra Millesimo suprascripto, die Julii tertio. Disrupta fuit domus D. Franquatuor fureas.

cisci de Villalta per Commune Utini.

Mccclin. die xiii intrante mense Octobris. Illi de Gramoglano castramentati et ab exercitu D. Patriarche Aquilegensis se rediderunt ad mercedem D. Patriarche predicti, hoc paeto, quod debeant dare dictum Castrum dicto D. Patriarche et recedere sani et salvi cum tota et universa corum facultate; et tertia die sequenti fuit accensum et disruptum per terram.

Mcccuy, die octavo intrante Februario. Soror Heremit Blancth de S. Jo-

hanne del Rimito intravit Heremitorium S. Johannis Heremite.

Mcccuy. Indictione vu die xv mensis Februarii. Fuit terremotus cir-

ca mediam noctem.

Anno Domini Mcccuv de mense Martii, indictione vn D. Nicolaus Patriarcha captivavit et cepit Johannulum de Lisono et fratrem ejus Raymundiolum, qui fecerunt securitatem trium millium Marcharum et inde iverunt et acceperunt Castrum Cadubrii et Botestagnum.

Anno Domini Mcccuv. Indictione vu die xui mensis Octobris. Magnisicus et excellentissimus D. Karolus silius nobilissimi Regis Johannis Rex Boemie et Dux de Lucimburc et Romanorum Rex, et esset semel Impera-

tor Augustus, appulit Glemonam, et in crastinum equitavit Utinum.

Cum per annum Mcccliv. vn Indictione D. Karolus Boemie Dux et Johannis Regis filius ab Ecclesia din ante vocatus Imperator ad postulationem, ut dicebatur Venetorum et Tuscorum, recessisset a domo causa eundi Romam pro Imperiali corona impetranda, venissetque per Forumjulium, Patriarcha Nicolaus ejusdem Imperatoris frater etiam recessit de Patria Forijulii, nec non et multi Nobiles ipsius Forijulii, inter quos ivit ille egregius flos D. Walterpertoldus filius olim Nobilis militis D. Bartholomei de gius nos D. Watterpertoldus Spegnimbergo, de qua quidem sua Terra recessit ipse D. Walterpertoldus die tertia mensis Novembris, dimittens cum gaudio et letitia Nobilem fratrem suum D. Henricum et omnes suos cives, et habitatores benevole juventuti tamen ejus miro zelo compatientes et labori. Cui D. Walterpertoldo Deus omnipotens prosperum iter eundi et revertendi, sue Sanctissime Matris et omnium Sanctorum suorum precibus donare dignetur, ut ipse veniens ad nos expectantes, gandio perfruamur. Mccciv. Egregia Domina Imperatrix conjux D. Raroli Regis Roma-

norum semper Augusti xx die intrante Januario hospitata est in palatio

Dominorum nostrorum Pertoldi et Hendrici de Spegnimbergo. Mccclv. Indictione vin die v mensis Aprilis ipso intrante, quo die contigit advenisse festum Dominice Resurrectionis. Predictus D. Karolus una cum Domina ... ejus uxore per manum D. Cardinalis Hostiensis in Ecclesia S. Petri in Roma, qui D. Cardinalis ab Innocentio Papa fuit Legatus, cum solempniis fuit in gaudio Imperiali diademate coronatus. Qui D. Imperator supra pontem Tiberis multos creavit in milites, inter quos nobilis vir D. Walterpertoldus de Spegnimbergo fuit connumeratus de primis miles creatus et primus Patrie Forijulii. Post vero ejus creationem per ordinem fuerunt ab eodem D. Imperatore creati nobiles viri Domini Franciscuttus

de Savorgnano . . . de Cucanea. Post ipsorum creationes sequentes ultra

Anno Dominice Nativitatis Mecciv. Indictione vin die Martis videlimille .... et quinquaginta creati. cet xvni Augusti in Civitate Austrie. D. Petrus de Malempensa Luchensis Vicarius generalis Reverendi Patris et Domini D. Nicolai Dei gratia Patriarche Aquilegensis captus fuit in prelibata Civitate Austrie ad surorem dictorum Civitalensium et xxvi die fuit decapitatus in dieta Civitate Austrie. Item sub codem millesimo die Sabbati, videlicet xxn Augusti. In Utino

suh domo Communis Platee. D. Jacobus Maroel ad rumorem populi venit, et inde fugiit in domum Hectoris, et ibi secutus est populus Utinensis. Interfectus fuit, et inde per pedes et capillos et barbam in plateam conductus

Anno Dominice Nativitatis Mccclvi. Indictione ix die v exeunte Junio. et totus incisus. Strenuus vir, Nobilissimus et potentissimus D. Ludovicus Rex Hungaricus hospitatus fuit in S. Vito eum maxima comitiva et cum exercitu gentis helligere et armigere. Et iverunt Coneglanum, et suerunt numero centum millia et ultra equites. Et in sesto sanctorum Hermagore et Fortunati se rediderunt D. Regi, et habuit Terram et Castrum. Et die xin Julii, de Coneglano cum exercitu recedentes iyerunt Tarvisium et .... sunt Castrum et Civitatem et locum dicti Tarvisii. Et die Martis, videlicet xxm de mense Augusti recessit D. Rex Hungaricus cum sua gente de Tarvisio sine aliquo concordio. Et die Sabbati sequenti, videlicet xxvu Augusti transivit cum sua gente per extra Spegnimbergum et per fossatum exterius; et locutus fuit per maximam horam cum Domino nostro D. Pertoldo et illa nocte hospitatus fuit super ripam Tulmenti ab altera parte: et D. Comes Goritie illa nocte hospitatus fuit cum Dominis Pertoldo et Henrico fratribus in

Mccclvi. Die . . . mensis Augusti. Captum fuit Serravallum per Hungaros dicto Spegnimbergo. co quia illi de Serravallo, pro deficientibus sibi victualibus, se rediderunt

cum pactis.

Mccclvi. Die xi Intrante mense Septembris. In primo somno cecidit

Mcccivii. Indictione x die Martis quinto Septembris. D. Manfredus valida tempestas circa Spegnimbergum. filius olim D. Johannis Francisci de Castello fuit intersectus per Dominos Jacobum et Zuanellum fratres filios D. Fulcherii .... in Tarcento superiori pendentibus treguis inter eos. Et tunc predicti de ... habebant in se Castrum Tarcenti superioris. Et hiis factis, D. Rizzardus frater ipsius D. Manfredi cum favore et subsidio Nobilium et Communitatum de Forojulii, qui pro majori parte cucurrerunt ad subsidium dicti D. Kizzardi, obsederunt Castrum Tarcenti superioris, et die Dominico x Septembris exterminaverunt castrum ipsum; et ceperunt Castrum ipsum absque turri; et interfecerunt I). Jacobum et quemdam socium suum. Et die sequenti reliqui qui remanserunt in dicta turre se rediderunt, et fuerunt capti et conducti in turrim .... filius D. Fulcherii. Locus vero remansit in manibus Mareschalli D. Patriarche qui, ut dicitur, promisit dare dicto D. Rizzardo.

Anno Dominice Nativitatis MccclvIII. Die tertio exeunte Julio. D. Patriarcha Nicolaus frater excellentissimi Imperatoris semper Augusti D. Karoli de Lucimburgo de hoc seculo migravit in Civitate Belluni, et ingressus

est carnis tramitem universe.

Anno Domini Mccclym. Factum fuit et completum Altare majus Ec-

clesie S. Marie de Spegnimbergo, die S. Stephani sexto exeunte Decembris; et celebrata suit Missa ibi per presbiterum Ambrosium Capellanum

dicte Ecclesie et Plebanum Travesii.

Anno Domini Mcccux. Data et concessa est Indulgentia Ecclesie S. Marie de Spegnimbergo semper die Assamptionis S. Marie, et die Nativitatis ejusdem, et Annunciationis ejusdem, et Purisicationis ejusdem Virginis Marie per Reverendissimum in Christo Patrem et Dominum D. Petrum Dei et Apostolice Sedis gratia Episcopum Concordiensem.

Anno Domini Mcccux. Die quinto intrante mense Septembris. Venit primo, existens Patriarcha, in Aquilegiam Reverendissimus in Christo Pater et Dominus D. Ludovicus dignissimus Dei et Apostolice Sedis gratia Aqui-

legensis Patriarcha.

Anno Domini Meccexi die xxiv Martii. Illi de S. Daniele furati fuerunt Castrum Varmi inferioris D. Dethalmo de Varmo assini Dominorum de Spegnimbergo. Propter quod quia D. Ludovicus Patriarcha noluit procedere ad restitutionem faciendam, sicut in Generali Colloquio sverat terminatum, Domini Walterpertoldus et Henricus .... fuerunt cum D. Patriarcha.

Anno Domini Mccclx1 indictione xIV die lune quinto intrante mense Aprilis. Hora tertia noctis exiliit ignis magnus de burgo novo Spegnimbergi in ruga Stupe, et combussit in burgo illo quatuor fugas domorum a parte superiori, et omnes domos et tegetes que erant a parte inferiori ultra royam, preter tres domos, Hospitale, et Ecclesiam S. Panthaleonis. Et idem ipse ignis volavit in burgo, qui dicitur Valbruna, et combussit totam Valbrunam, et quidquid suit a janua de Quid, usque ad januam de medio et l'ossale; et in tanto surore quod quasi nulla persona de bonis suis potuit furari quidquam de bonis suis, imo vix evaserunt cum personis. Item ipse ignis combussit totum burgum interius, quidquid fuit a janua de Dimidro usque ad cisternam superiorem ubi morabatur Damquardus a parte superiori vie que dicitur forum, preter tres domos. Et tamen non periit persona preter quam quedam muliercula que cecidit in roya. Et duravit adem ignis al) hora illa qua incepit cum flamma valida, usque in diem hora prima, et non potuit extingui per tres dies totaliter.

Eo millesimo die XI Augusti. D. Ludovicus Patriarcha i misit gentes suas ad dampnisicandum Dominos de Spegnimbergo, et die xu'iAugusti encurrerunt ad villam Barbeani pro comburenda, et ipsa die mortuus fait quidam familiaris D. Patriarche, et vulnerati aliqui, et deinde fugierunt ad

Anno Domini Mcccexi die xiv Augusti. Applicuerunt sosto centum S. Danielem. homines armigeri in Forojulii apud Villamnovam prope Carpachum, oquos D. Rodulfus Dux Austrie miserat ante se ad dampnificandum Patriam Forijulii pro eo quod illi de Glemona et de Prampergo acceperunt Sclusam, et dampnisicaverunt Venzonum, et quia mercatores D. Ducis per illos de Prampergo, de Civitate, de Glemona, et de S. Daniele erant derobati, et

Eo millesimo die XVI Augusti. Diete gentes cucurrerunt ad S. Danon fiebat restitui. nielem, et Domini de Spegnimbergo, de Ragonea, de Portunaone, et de Prata suerunt cum eis; et ibi steterunt diebus quinque, et combusserunt villam S. Danielis, et ronchaverunt. Deinde recesserunt, et venerunt ad Torridam, et ibi steterunt diebus septem, et date fuerunt eis Curtine de

Sedeglano et de Gradisca cum pactis.

Eo millesimo die xxix Augusti. Domini Duces Austrie, scilicet D. Dux Rodulfus et Federicus applicuerunt Goritiam cum magna gentium Comitiva, numero quatuor millium equitum, et exinde venerunt ante Manzanum, et acceperunt Manzanum et Budrium cum pactis; et tune Abbas Rosacensis intravit cum Ducibus. Deinde venerunt ante Utinum, et ibi steterunt diebus quatuor: et die duodecima Septembris deinde recesserunt et venerunt ante Fagancam, et ibi steterunt diebus octo, et hiis diebus fuerunt facta pacta inter Dominos Duces et D. Patriarcham Ludovicum: videlicet quod ipse D. Patriarcha eum xu illorum Nobilium de Forojulii, quos Duces vellent eligere, deberent ire ad Viennam, et expectare Buces, et deinde ire ad D. Karolum imperatorem, et in eum et in D. Ducem Rodulsum compromittere et obedire sieut desiniverint; et illis diebus mortuus est Marchio Brandimburgensis ad domum suam, et illis diebus D. Dux Federicus accepit iter versus Viennam, et D. Patriarcha post eum, et antequam irent D. Comes Goritie dedit unam de suis siliabus in uxorem unius fratris D. Ducis Austrie, et deinde D. Dux Rodulfus accepit iter suum versus Venetias, et in festo S. Michaelis applicuit in Venetiis, et eidem factus suit maximus honor per Venetos, et ibi permansit diebus septem.

Die vero quinto Octobris idem D. Dux accepit iter suum versus Goritiam, et cum ipse applicuit in Forojulii, stetit duobus diebus; et tunc D. Franciscus de Savorgnano et D. Symon de Valvesono in precedendo D. Ducem secuti sunt D. Patriarcham, et cum applicuerunt in Viennam D. Patriarcha cum suis et D. Franciscus et D. Symon juraverunt coram Du-

ce de non recedendo de Vienna sine voluntate D. Ducis.

Anno Domini Mcccexu die secundo Martii. Commune Utini, et Commune Civitati, et Commune Glemone oucurrerunt ante Manzanum et acceperunt per ignem impositum Castrum Manzani. Deinde venerunt Budrium, et projecerunt per terram. Et cum eis fuerunt D. Patriarcha, aliique Nobiles de Foroiulio; et in illis diebus cucurrerunt ad Cormons, et combusserunt aliquas domos; et in eis multi fuerunt vulnerati et mortui, et in hiis diebus acceperunt per pacta curtinam Quadruvii et de Rivolto.

Post dies paucos reversi sunt D. Franciscus de Savorgnano, et D. Symon de Volvesono in Forumjulii, qui clam recesserunt de Vienna sine volun-

tate Ducis.

MCCCLXII. Die XIV Martii. Communitates Utini et Cividati cum talia Nobilium de Forojulii, inter quos fuit Gulielmus Boyanus de Civitate et Commune Montistalconis excurrerunt ante Duinum, et derobaverunt, et combusserunt villam, et Ecclesiam S. Joannis del Chars, et revertentibus ipsis, Dominus de Duino cucurrit post eos, et cum illo D. Vuolricus de Raisimbergo in subsidium Domini de Duino venit per antea, et dederunt eis conslictum tale, quod mortui fuerunt de Furlanis numero inventi quatuor centum et decem octo pedites; de equitibus autem nullus quia fugierunt. Mccclxx. Die xr intrante Junio die S. Barnabe. Posita fuit campana

magna super Campanilum per magistrum Viventium et Bonum Johannem

Anno Domini Mccclxxiv. Die xxiv mensis Septembris Dominice prime ante festum S. Michaelis. Cum potens miles et Nobilis vir D. Nicolaus de Spegnimbergo natus egregii viri D. Henrici bone memorie de Spegnimbergo fratris potentis et strenui militis D. Walterpertoldi de loco presato, in comitiva octo virorum tantum, obviam iret D. Marquardo Reverendissi-

mo Aquilegensi Patriarche tunc de partibus Australibus venienti, sub Tricesimo reperit D. Biaquinum de Porcileis, qui intersecerat proditorio modo avum suum potentem et strenuum militem D. Bartholomeum in Prata, ubi hospitabatur, in camera in diploide sindonea sola. Quare etsi fuisset in comitiva bene quadraginta et ultra egressorum de Utino cuntium obviam D. Patriarche, tanquam probus ultor viriliter aggressus est. Qui interpellans, ut se tueretur, eundem D. Biaquinum inter omnes suos comites ensc suo totaliter penetravit. Et cum vidisset in terram, iterum replicatis ictibus sic trasfolit, quod in crastinum, receptis Ecclesiactis Sacramentis, Utini demigravit Verbum Dominicum non preterivit: qui gladio feriet, gladio periet.

MccclxxvIII. Die nono exeunte Martio. Nobilis vir D. Pregonea filius Nobilis militis D. Walterpertoldi de Spegnimbergo recepit, intravit et habuit Castrum novum a Nobili et Magnifico Comite Maynardo Comite Go-

Anno Domini Mccclxxxv. Natus fuit Johannes Franciscus filius nobilis ritie, Tyrolis, et Palatino Karinthie. viri D. Venzeslai militis de Spegnimbergo, et quinto exeunte mense Augusti baptizatus suit per venerabilem presbiterum Plebanum Travesii.

Anno Domini Mecexc. Totum oppidum Spegnimbergi usque ad portas arcis ingenti flamma occupatum, omnes sere domos et edificia in cinere

Anno Domini Meccet. Indictione nona, xi mensis Novembris. Appliversa conspexit, pauculis dumtaxat intactis. cuit in Spegnimbergo Serenissimus D. Rubertus clemens Rex Romanorum, qui ivit Romam ad accipiendum coronam Imperii. Et nota quod dictus D. Rex de Bavaria, videlicet Imperator novus, non potuit ire ultra Paduam

propter metum Serenissimi D. Ducis Mediolanensis. Meccell. Indictione secunda, die XX mensis Maii. Ser Nadalinus frater D. Antonii olim Patriarche Aquilegensis absque aliqua distidatione cucurrit ante Valvesonum cum centum equis, et depredatus fuit quadringentos inter equos et vaccas. De quibus quadringentis fuerunt exxix de dominio Nobilis viri D. Thome de Spegnimbergo et xvII de dominio nobilis viri D. Ulvini. Item eo die ceperunt quatuor captivos de dominio illorum de Valvesono, et unum de dominio D. Thome. Et eodem die paulo post meridiem ipsimet cucurrerunt ad Praturlonum, et ad viam Fluminis, et derobaverunt dictas duas villas, que sunt egregii et potentis viri D. Guilelmini Comitis de Prata. Et eo die combusserunt xx curtivos in villis illorum de Valvesono.

Mecceix. Indictione secunda die Veneris sexto intrante mense Septembris. Hora quarta ante diem recessit D. Papa Gregorius xu de Civitate Austric causa eundi ad portum Latisane pro ascendendo navem et ire Ariminum.... cum illis de Utino aggressi fuerunt dictum D. Papam prope unam villam, que est juxta Belgradum ... in sua comitiva ducentos equestres et centum pedites, et D. Papa erat cum sexaginta equis, inter quos erant xx Episcopi et Abbates, et alii quadraginta erant homines armigeri, videlicet Antonius et Colussius Interii de S. Vito fratres. Et tantam desensionem secerunt quod dietus D. Papa fugiit et intravit Portum Latisane forte cum xx equis, et omnes alii fuerunt capti cum tota argenteria, reliquiis, et valisiis maximi valoris, et sumpto prandio, idem D. Papa ascendit in navi et recessit de portu Latisane cum maximo dubio, et ivit Riminum.

Meccex. Die xxv Martii. Facta fuit solemnitas Annunciationis Beate Marie Virginis in Ecclesia S. Marie de Spegnimbergo per preshiterum Marinum Par-

rochianum predicte Ecclesie.

Meccexi. Die xx Novembris. Applicuit in Forojulio D. Pippo Capitaneus generalis gentium illustrissimi D. Sigismundi Begis Hungarie, qui habebat secum quatuordecim millia Hungaros equestres, et die ultima Novembris ipse habuit Ctinum: et D. Tristanus de Savorguano rapuit sugam cum multis aliis Utinensibus: et in spatio quadraginta dierum dictus D. Pippo habuit obedientiam omnium de Patria Forijulii, preter quam D. Tristani. Et recepit per vim Castrum Turris, et Bastiam Montisrega-lis; et omnibus Forojuliensibus qui erant in dictis Turri et Bastia pro dominio Venetiarum, fecit amputare unam manum et eruere unum oculum. Et postea ipse D. Pippo cum suis gentibus intravit soveam Cangonis sactam per Venetos, et quasi omnes armigeros Dominii cepit ipsa die, et in crastino ipse recepit Serravallum, et posuit ad soccomannum, et accepit Crudignannm et Cenetam. Et illi de Civitate Belluni et de Feltro dederunt se dieto D. Pipponi. Et habuit Castrum de la Costa, et Sanctum Baldum. et accepit per vim la Motta, et omnibus qui erant ibi pro Dominio, fecit amputare unam manum et ernere unum oculum. Et postea subito ipse habuit Opitergium et Portum Boseleti; et exinde ipse reversus suit in Patriam Forijulii, et D. Tristanus fecit sibi obedientiam cum eo quod ipsc

non debeat ire Utinum sine licentia D. Regis.

Mccccxn. D. Tristanus de Savorgnano intravit Utinum nocte Mercurii Sancti, non obstante promissione facta D. Pipponi, et stetit in Titino septem diebus. Et tunc quidam Bannus Hungarus et tota Patria Forijulii posuerunt campum prope Utinum, et in nocte sequenti dictus D. Tristanus rapuit fugam. Et quando D. Rex venit in Patria, ipse castramentatus fuit Savorgnanum, et ipsum accepit et fecit rui per terram. Et recessit a Savorgnano, et ivit Osopium et accepit ipsum, et donavit Ecclesie Aquilegensi. Et postea ivit ad Castrum Arearum cum toto suo campo et cum tota Patria, et stetit ibi xxv diebus. Et illis diebus fuit tanta inundatio pluvie et aquarum, quod non potuit ipsum habere. Et illue venit Comes Pertoldus de Principibus Romanis pro parte D. Pape Johannis, et tractavit treguas inter D. Regem et Venetos per quinque annos. Qui Dominus recessit cum campo, et ivit Utinum, et ibi stetit per xv dies, et tunc ipse recessit de Utino, et ivit Feltrum, et de Feltro per illos montes ivit quamdam civitatem que vocatur... ubi stetit tribus mensibus, et ibi fuerunt cum ipso Ambaxiatores D. Ducis Mediolanensis pro concordando ipsum cum D. Imperatore: et trina vice fuit in concordio cum ipso non bono modo, sed ficto modo. Et tune D. Rex ivit in Lombardiam ad quamdam civitatem que vocatur Lodi, et ad ipsum venit I). Papa Johannes ubi deliberaverunt multa: sed inter alia deliberaverunt Concilium siendum in festo Omnium rum proximo futuro, quod erat in Mccecxin die primo Novembris. Et tunc diet: dicti D. Papa et Imperator iverunt Cremonam, et ibi stetit D. Imperator tribus mensibus in castro dicte civitatis quod Gabrinsonde Dominus Cremone paravit sibi omnibus necessariis. Et inde recessit et ivit Januam, et D. Papa ivit Mantuam, et de Mantua ivit Bononiam, ubi fecit reedificare Castrum quod alias Bononienses corruerunt per terram.

Mccccxiii. Die xxvii Maii. Illustrissimus et Invictissimus D. Sigismundus Rex Bohemie ac Hungarie, Romanorum Imperator Electus, fuit in Spegnimbergo, et Serenissimus Princeps D. Lodovicus de Thech Aquilegensis Patrianile de Serenissimus Princeps D. Lodovicus de Thech Aquilegensis Patrianile de Serenissimus Princeps D. Lodovicus de Thech Aquilegensis Patriarcha Electus venit cum D. Imperatore, et multi alii, videlicet D. Bru-

norus de la Scala et D. Marsilius de Carraria.

Meccexiii. Invictissimus ac Illustrissimus D. Sigismundus Imperator Electus coronatus fuit, et illustrissima Domina Imperatrix, videlicet D. Barbara, coronata fuit in Aquisgranis die octavo Novembris, ubi interfuerunt ducenti Barones, et infiniti Principes, et copiosa multitudo militum.

Mccccxv. Die xxi Julii, hora xiv. Crevit Tulmentum cujus aqua erat sanguinea: de quo omnes videntes dictum Tulmentum crevisse in tali colore sanguineo, cum eo die fuerit magnus calor, maxime admirati fuerunt.

Mccccxviii. Die nono Maii. In villa que dicitur Band supra Cordivadum datus est per Furlanos de citra Tulmentum notabilis conflictus armigeris pedestribus et equestribus numero sexcentum stipendiariis Venetorum pergentium ad exercitum ipsorum Venetorum, qui tunc erant Flumignani ultra Tulmentum in damnum et destructionem Patric Forijulii. Et mortui fuerunt in dicto conflictu, sieut communiter asserebatur ab omnibus, plures tercentum de ipsis inimicis, et tantum quatuor de nostris, qui interfecti fuerunt per errorem ab ipsis et nostris non cognoscentibus, et putantibus esse inimicos. Conductores et Gubernatores nostrorum fuerunt Magnificus et egregius D. Nicolussius Comes Prate, et D. Federicus Comes Purciliarum, et Nobilis et egregius Jacobus de Valvesono, et Ulvinus ejus consors. et Nobilis Franciscus de Prodolono, qui omnes prudenter et viriliter se gesserunt, sed precipue prefatus Franciscus de Prodolono qui pluribus acceptis vulneribus fuit principalis causa victorie.

Anno Domini Mccccxviii. Die xx Decembris natus fuit Venzislaus novus

filius Nobilis et potentis D. Pertoldi de Spegnimbergo. Mccccxxu. Die terlia Maii. Illustrissimus Princeps D. Albertus Dux Austrie duxit in conjugem Nobilissimam et honestissimam Dominam D. Helisabeth filiam invictissimi et Serenissimi D. Sigismundi Regis Hungarie et

Mcccexxn. Die xxvn Maii. Prosilivit ignis in Burgo novo, in domo Fran-Romanorum Imperatoris. cisci Notarii post Ecclesiam S. Panthaleonis xix hora: quo igne combuste fuerunt in suprascripto burgo cux domus, et circa xxx animalia inter equos,

boves et porcos.

MccccxxII. Die xxI Novembris. Mane trasvolavit supra Terram Spegnimbergi ab oriente versus occidentem innumerabilis et incredibilis minutarum avium multitudo que satis onerasset, secundum opinionem videntium, plus

Mccccx vII. Indictione x die lune sexto Martii. Circa meridiem susciquam decem panerios. tatus ignis per quosdam parvulos penes certum stabulum in burgo interiori Spegnimbergi, videlicet prope plateam, rapidissime impulsu ventorum subito transvolavit in burgum novum, videlicet in Brylucio primo, deinde asque extra portam Terre exteriorem, transiliens unius hore spatio domos et segetes paleis coopertas, una tantum domo tegulis contecta numero XLVIII.

MccccxxxI. Indictione nona, die penultimo Octobris. D. Patriarcha consumpsit. Aquilegensis Ludovicus Dux de Thech cum quinque millibus Hungarorum per viam Goritie Forumjulium intravit, habuitque sponte et non vi Rosacium, Manzanum et Trussium. Demum metu adventus Comitis Carmignole cum tribus millibus armigerorum Dominationis Venetiarum, die Veneris X71 Novembris dictus Patriarcha cum gentibus suis fugiendo per viam qua venerat, rediit cum aliquibus captivis et preda in salvo, relictis Rosacio, Manzano, et Trussio sine custodibus:-totoque tempore quo dieti Hungari

in Forojulio steterunt maxime fuerunt pluvie et inundationes aquarum Tulmenti qui crevit ultra solitum. Et eodem mense destructum fuit Manzanum mandato Serenissime Dominationis Venetiarum.

Mccccxxxu. Mille quadringentis triginta duobus in annis Cum ficis lauros frigus siceavit olivos.

Mccccxxxiv. Mille quadringentis triginta et quatuor annis Exussit vites nimium damnosa pruina: Vicena et sexta tunc lux transibat Aprilis.

Mccccxxxiv. Mille quadringentis triginta et quatuor anuis Ad medium mensis quem dicunt esse Novembrem, Tam multas collegit aquas Tulmentus ut esset Eridano compar tollens in tergore silvas.

Meccexxxv. Mille quadringentis triginta et quinque sub annis Signum Aries in se cum solis corpus haberet Marsilius Dominus stirps olim Carrigerorum Ire domum properans defecit decapitatus, Et Paduanorum secum pars magna necata est.

Mceccxxxv. Mille quadringentis triginta et quinque sub annis Curreret Octobris cum jam lux altera mensis Dedicat Ecclesiam Gulielmus Episcopus istam: Curabat cameram Daniel tunc Presbister ejus.

Mccccxxxvi. Mille quadringentis triginta, sexque sub annis Crudelis Patriam pestis sevivit in istam.

Meccel. Circa medium mensis Novembris tante fuerunt per universum pluviarum inundationes ut torrentes et flumina quoque ultra solitum excrescerent, maximeque Tulmentum fluvius in Patria ista, mirum in modum conslari visus est, ita ut, extimatione antiquiorum quorum longissima est memoria, immensos aggeres et eminentia loca, que numquam prius attigerat, superaret: atque, quod horrendum est, non solum villas quamplures vastavit, sed ipsa quoque oppida, puta Valvesonum ac Portumgruarium ingrediens, multis et damnum intulit et terrorem incussit non modicum.

Mccecu. Die xxII Februarii parum post medium noctis fuit Terremotus vehemens quasi per quartum hore unius; ita ut multi non intelligentes inde

Mcccclv. Die tertia Februarii circa horam quartam noctis Terremotus validus ita universum concussit, ut in pluribus locis edificia aliqua ruinam passa sint; et inde metus non modicus multos invaserit talia non attendentes. Anno Mcccclxx. Ultra medium mensis Octobris, die scilicet S. Luce

xvm dicti mensis, Tulmentum precipuus Patrie sluvius quasi ne prescriptionem quandam incurreret, repentinis et immensis aquarum alluvionibus ex nimia pluviarum ingruentia maxime in montibus tantum intumuit ut amplissimum totum suum alveum compleret, ripas ipsas eminentes ab utroque latere attingendo, et suum solitum excedens meatum, campaneas et loca que numquam prius eum senserant invasit atque vastavit, quod cunctis sere cer-

nentibus et spectaculum novum prebuit, et stuporem induxit. Anno vero sequenti Mcccclxxi initio scilicet ipsius anni e contra quasi in quo precedens annus peccaverat, hie sequens emendare veniret, fuit hyems temperatissima temperatissima et valde serena fere tota et absque nive saltem in campe-stribus et stribus et apud nos, excepta tamen modica unius tantum noctis nive repentina, que subito in crastinum per subsequentem pluviam resoluta evanuit, et rediit statim serenitas. Que quidem temperantia atque serenitas utinam fer-tilitatem

Mcccclxxxix. Die vii Julii. Illustrissimus Imperator Federicus venit ad tilitatem nobis afferat et jucunditatem. Portumnaonem cum equitibus tercentum, et stetit illic circa dies quadraginta.

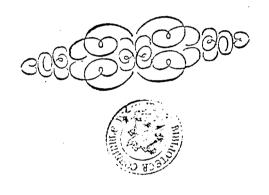